

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



S. C. Politica.
Nº 25

# I TORINESI

# AL RE



# **TORINO 1847**

PER GLI EREDI BOTTA TIPOGRAFI DELLA CITTÀ

Via della Consolata, N.º 14.

PROPRIETÀ LETTERARIA.

JG618 64 T67 1847 MWN

## AVVISO.

Finge l'Autore che la città di Torino, rappresentata dal suo buon Genio, reciti quest'Orazione alla Maestà del Re Carlo Alberto, ritornante da Genova il di 4 dicembre.

•

### ORAZIONE

Dagli odorati lidi e da' martaorei palagi di Genova tu ritorni, o magnanimo Re. alla tua diletta Torino, che ardeva del desiderio di rivederti e di rinnovarti solennissimamente e con grandissima onorevolezza gli atti dell'amorosa sua gratitudine. Eccheggiano ancora quelle operose spiagge marittime de' plausi onde il popolo Ligure, pieno d'italiani spiriti, accolse il Monarca, datore capientissimo di larghe e generose riforme, e possente cooperatore e aiutatore del risorgimento della dignità dell'Italia. Deh sia lode a Genova, la città sorella, che si splendidamente sesteggiò il nostro comune Padre e Sovrano, e che sulle sue baudiere di esultazione, accanto al Viva il Re, scrisse Vivano i Piemontesi, Viva l'unione Italiana! E noi pure portiamo scritto in sulle nostre: Vivano i Liquri! Viva l'Italia! E questo bel regnoche più giustamente potrebbe chiamarsi Regno di Liguria, poiche abitato antichissi-

mamente tutto dai Liguri, fondatori della stessa Torino, prima che gli Etruschi, indi i Galli, occupassero la gran conca del Po, questo bel regno presenti tutto ormai una sola famiglia che devota implori le benedizioni di Dio sul capo del suo clemente e grazioso Sovrano. E voi, ardimentosi marinai Genovesi che non solo solente per ogni verso il Mediterranco e navigate a tutte le rive dell'Atlantico, ma spingete anche sicure le prore nel Pacificoi come se fossero vostri tatti i miari tiell'America che un vostro concittadino ha scoperta, voi recate a tutti eque' lidi la novella che in Italia havvi un Re guerriero, il quale è adorato da una nazione guerriera. Geneva e Torino. Torino e Geneva si sono strette la destra, si sono date il bacio dell'oterna alleanza. Sempre concordi in agni pericoló, esse moveranno impavide sotto un gonfalone comune.

Sir dal di che salisti al soglio, o gloriosissimo Re, ti salutarono i popoli dell'Italia
come un astro promettitore di felici venture,
che pur allora parevano più sperabili che
conseguibili mai. E tu sonza dimora iniziavi
sagge riforme e nobili instituzioni. E tali
erano e le tosto abolite confische in imateria
criminale, si di Stato, che civile, le abro-

gate atrocità della legge penale, che verso i più famosi delinquenti infieriva con graduate crudeltà; l'abolita pena di morte pei monetarj falsi; e le promesse di nuove leggi più consentance ai tempi, tosto in parte avverate coi codici promulgati » (1). S'aggiunga il nuovo Consiglio di Stato, largamente instituito, benchè poi, colpa della stagione, strettamente attuato, e l'Ordine, unico in Europa, fondato per rimeritare l'ingegno.

Ma volgevano tempi non troppo propizi per le grandi instituzioni e riforme civili. E tu aspettando che sorgesse l'alba annunziatrice del gran giorno italiano, attendevi intanto a rinverdire e rifiorire in ogni parte i tuoi Stati.

Promovesti l'agricoltura, fondando con quasi popolare ordinamento quell'Associazione agraria, che già s'è levata a tauta fama da esser risguardata come un esemplare in tal genere anche presso le nazioni più colte, ed instituendo cattedre di agricoltura e di veterinaria, e riducendo a modelli i poderi delle tue ville regali.

Le antiche franchigie restituite al Pertofranco di Genova, dove sorge una lapide

<sup>: (1)</sup> Pietro di Santa Rosa, il dì 5 novembre 1847, nei Mondo Illustrato.

ad eternarne la memoria; venti trattati di navigazione e di commercio co' principali Stati marittimi; la creazione di molti consolati nelle due Americhe; le nuove scuole e i nuovi collegi di commercio nel Piemonte e nella Liguria, i Banchi di Genova e di Torino, il principio d'associazione largamente introdotto, le navi della R. Marina mandate in lontanissime parti del globo a far riverire l'azzurro vessillo, narrano, più eloquentemente d'ogni parola, ciò che già pel commercio operasti.

Al benefizio delle pubbliche esposizioni aggiugnesti i larghi sussidii pei novelli opificii; e larghissime commissioni, più efficaci dei privilegi, incoraggiaron l'industria.

Qual Monarca Sabaudo in favore delle scienze e delle lettere fece mai tanto? Lo dica la nostra Università, rifornita di nuove cattedre e d'illustri professori, anche chiamati da lungi; lo dicano le Scuole di Metodo in ogni parte dello Stato create; lo dica la Società di Storia Patria, in varii reami poscia imitata, e l'Accademia Medico-Chirurgica già fiorente in Torino, e la Regia Biblioteca ormai a poche seconda; lo dicano i premii e le onorificenze impartite ai dotti, non solo paesani, ma anche stranieri, si che la croce

Mauriziana ora splende sul petto de' Berzelii, degli Amici, dei Litta; lo dicano i Congressi della scienza italiana, che tu, Sire, accogliesti appena nascenti in questa metropoli, e che nuovamente ricevesti in Genova, ove tanta libertà di perola loro lasciasti, che maravigliati que' dotti si reputavano di essere in Filadelfia od in Washington, non in una città governata da un assoluto Signore.

Nè minor favore tu largisti alle arti ingenue che insieme con le scienze e le lettere ringentiliscono i popoli e ne fanno l'ornamento e lo splendore. E bene del luminoso tuo patrocinio rendono testimonianza la Regia Galleria formata cogl'insigni quadri che prima fregiavano i tuoi palagi, e l'Accademia Albertina, glorioso seggio della tua munificenza, e i monumenti in bronzo ed in marmo onde già fregiasti Torino o che si stan terminando, e le tante commissioni magnificamente date ai principali artefici dell'Italia, ed innumerevoli altri favori che fecero esclamare: «Aver tu innalzato lo stendardo delle arti sull'Alpi.»

Chi può annoverare le strade, i ponti, i canali e gli abbellimenti delle città, che già onorano il tuo regno? Basti ricordare il magnifico ponte di pietra sulla Sesia, e il ponte di serre della Caille, e la strada commerciale di Genova, il cui concetto sembrava un sogno di mente poetica, e gl'ingenti lavori fatti al molo di quel principale porta del Mediterraneo. Ma vince ogni paraggio la strada ferrata tra Genova e Torino e il Lago Maggiore: strada forse troppo a lungo indugiata, ma poi sì alacremente ideata, ordinata, condotta innanzi, e che speriamo, pe' già intrapresi studii e conati, veder un di valicare le Alpi, come ora intende a valicar l'Apennino.

E tu restaurasti e facesti fiorir le finanze, e riordinasti l'amministrazione, ed instituisti que' Consigli provinciali, capaci di sì grandi svolgimenti che nel profondo tuo senno certamente hai già divisati.

Giacevano, al tuo ascendere al trono, in misercimo stato gli apedali, gli ospizii, le opere tutte che la cristiana carità inspira e comanda, per mancanza di buon ordine, di norme uniformi e d'un ecchio che tutte le vigilasse dall'alto. Tra le primiere sollecitudini del tuo regno fu quella di recare le misericordiose instituzioni al sommo della prosperità a cui potevan salire. E ciò ottenesti, perchè qual havvi cosa che non ottenga un principe che saggiamente viole,

e vuol fermamente? Nè ti rimanesti dal proteggere gli Asili Infantili, i Ricoveri di mendicità ed altri trovati dell'odierna civiltà, e dello Spedale di S. Maurizio facesti la maraviglia del viaggiatore, e in quello di San Luigi fondasti a proprie spese il ritiro dei prllagrosi, senza esempio finora, e quello della Piccola Provvidenza sostenesti colla possente mano, invisibile pare tenendola, e migliorasti la condizione delle carceri comuni, ed introducesti le penitenziarie.

Noi non tessiamo, o Sire, il tuo panegirico; chè l'odierna sincerità li rifiuta: citiamo fatti autentici che l'istoria ha già registrati. E ne sian prova il titolo di Savio che ti danno le genti straniere, la stima di che godono i tuoi ambasciatori presso tutto le Corti, ed il peso grandissimo che tu metti nella bilancia delle sorti italiane.

Ma dove lasciam noi il fioritissimo esercito, tua dolce cura e prediletto pensiero? L'Italia lo contempla plena di speranza e d'amore, e rassicurata esclama: « Ecco gli intrepidi miei difensori!»

E questa nobilissima, ma troppo conculcata Italia, dopo molti anni d'involontario e funesto torpore, si riscosse e rianalzo la venerabil fronte, quando nel principio del

1846 tu asseristi la diguità della tua corona, rivendicando l'indipendenza de' principati italiani. Ma era d'uopo d'un portente della mano divina affinchè l'infelice Italia ricomponesse le vesti, e riassumendo la sua turrita corona, si mostrasse nuovamente in atto di regina alle genti. Ne manco, sopra d'ogni speranza, il provvidenziale portento. Iddio spirò a' Porporati, raccelti in conclave, immediato ed unanime il pensiero di eleggere a Papa il suo Eletto. Animoso come Davide e sapiente come Salomone, questi immantinente si ricordo del Redentore, che morendo perdonava a' suoi nemici, e perdonando scusavali. Le parole d'amore con che Pio IX accompagnò il suo perdono, commossero tutti gli animi, più ancora del perdono medesimo. L'eterna città levossi tutta quanta, ed adornossi a festa, e prostrossi dinanzi al gran Pontefice, mandando un grido di letizia e di affetto. Ed egli, alzando la venerata destra, benedisse Roma, e la sua benedizione largamente si stese su tutta l' Italia. Egli volle conoscere i bisogni e i desideri de' suoi popoli, onde a' primi provvedere, e soddisfare a' secondi. E senza indugio pose mano alla magnanima impresa, non curando l'intraversarsi de'tristi. E

quando il sopruso della forza straniera si fu manifestato in Ferrara, egli seppe mostrare la fermezza e l'ardimento di un Alessandro terzo, e di un Giulio secondo. In tutti i petti italiani si raccese allora la sacra fiamma, e l'inno all'immortale Pontefice risonò dal Faro alle Alpi come canto nazionale. Pietro Leopoldo II calcò le vestigie di Pio, e la Toscana divenne il più libero campo alla manifestazione dell'italiano pensiero.

E tu che facevi in quel mezzo, o provvidissimo Re? Tu meditavi ed apparecchiavi le riforme, che poi pubblicate ai 30 dello scorso ottobre, tanta lode ti partorirono, e tanta copia di applausi. Per esse tu pomesti il fastigio all'edifizio delle leggi, innalzate al più alto grado di che godano presso le genti civili. Per esse tu appagasti i più caldi voti de' tuoi sudditi, e togliesti le pastoie all'intelletto. Ma più gagliarda opera aucora compisti stringendo la lega doganale con Roma e Toscana, con invito di entrarvi a Napoli e a Modena. Chi può dire di quanti frutti debba riescire feconda questa prima federazione italiana?

Salve dunque, o invitto ed amatissimo Sire! Noi ti circondammo, noi ti accompagnammo festanti nella tua partenza per Ge-

nova, e mentre passavi per le nostre strade parate a festa, imbandierate e sparse di fiori, una lagrima di dolce commozione ti fu veduta spuntare dal ciglio. Noi ti accogliamo con maggior pompa e con pari letizia nel tuo ritorno, ed il tuo cuore di padre s'apra di bel nuovo all'affettuosissimo omaggio de' figli. Che se maligne nebbie volessero interporsi tra il Re ed il suo popolo, tu le disperdi cel folgorar del tuo sguardo. Noi oggi agitiamo le nostre bandiere, e sacciam rimbombar l'aere di plausi, di eantici e di grida gioconde: tutto è moto qui dentro, tutto è vita e giubilazione e tripudio. Ma dimane cesserà il festivo tumulto : la quiete e l'ordine faranno ritorno. Più non risoneranno le vie che de' pacifici industriali romori; e tranquilli noi aspetteremo che su noi tu voglia piovere benefizi novelli. Perocchè, se è bello che il popolo due o tre volte in un lungo regno convenga sulla pubblica piazza a manifestare un entusiasmo che prorompe e non conosce ritegno; più bello è ancora che gli eletti del popolo per concessione sovrana si raunino ogni anne in una grand'aula a discutere gl'interessi patrii, cui piace al Principe sottoporre al loro esame e consiglio.

VIVA IL RE!

• • • .

,

.

.

. • .

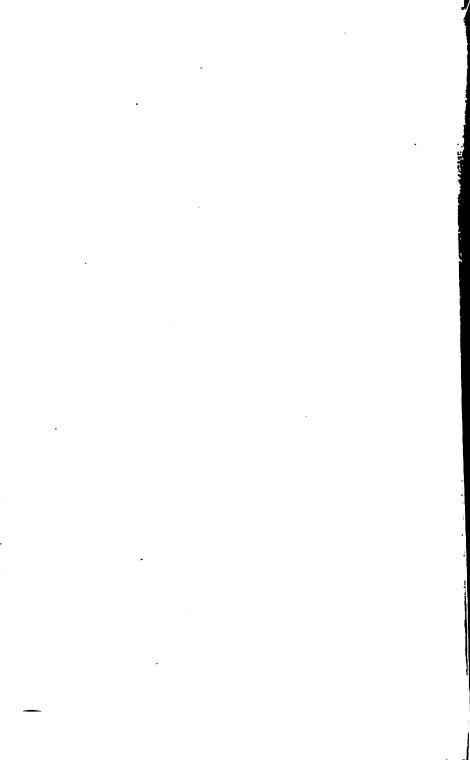